## RASSEGNA DI LIBRI E RIVISTE

GIUSEPPE BERGAMINI, Itinerari per il Friuli-Venezia Giulia, Guide de «L'Espresso», Collana a cura di Neri Pozza, Vicenza 1980, 280 pp. con illustrazioni.

È un aggiornato baedeker, un ben dosato cocktail d'arte, di storia e di cultura spicciola. Bergamini è autore versatile e prolifico come pochi altri, di quelli che paion nutriti al plasmon, capaci di licenziare un libro ad ogni volger di stagione. Per sua e nostra fortuna, la forza (di Bergamini, ovviamente) non sta nel numero, come s'usava nell'Italia littoria, ma nella qualità.

A. C.

GIOSUÈ CHIARADIA, Pordenone, schede per la lettura della Città, a cura della Pro Pordenone, edizioni GEAP 1980, pp. 72.

A Pordenone mancava una guida: ora dunque quella lacuna la si è colmata. Il criterio adottato dall'Autore, che trae spunto dai monumenti per una spigliata digressione sulla storia locale, sul costume e sulla realtà contemporanea (procedendo — come scrive Alvaro Cardin — « dalle pietre alla storia ») è senz'altro il piú efficace.

Nulla da dire quindi: curato e pertinente il corredo fotografico, affidato alla sperimentata sensibilità di Elio Ciol, e

di scorrevole lettura il testo.

Oddio, qualcuno v'ha trovato da discutere lamentando lacune e miopie. Brutto rischio quello di incrociare i ferri in una polemica, senza averne la statura: si finisce per dar esca a pettegolezzi da refettorio.

A. C.

AURELIO GAROBBIO, Friuli-Venezia Giulia, Edizioni Alfa, Bologna 1980, 208 pp. con illustrazioni.

Con questa collana (di cui son apparsi già cinque dignitosi volumi) si ripercorre un suggestivo itinerario a ritroso in quella civiltà montagnarda, avvilita nell'ultimo cinquantennio dall'abbandono e dall'emorragia demografica.

Dalla Val Camonica all'Engadina, dalla

Val Venosta al Cadore, dall'Alpago alle increspate propaggini del Solighese, si coglie una comune matrice di mai scordata fierezza, d'operosa solitudine, d'orgogliosa tenacia

È questa dimensione ancor incontaminata fra mito e realtà, che seduce ed affascina, restituendo — soprattutto a chi è costretto a vivere nel marasma dei grossi centri urbani — l'incanto e la freschezza dell'adolescenza.

Quest'ultimo volume lo si è dedicato alle nostre valli (del Meduna, del Cellina, del Livenza, del Cosa e dell'Arzino, per risalire di lí alla Carnia e ridiscendere nelle valli dell'Isonzo e del Torre sino all'arido tavolaccio del Carso).

Il testo non ha pretese scientifiche, ed è un bene, perché certa saccenteria accademica è ormai venuta a noia; s'affida piuttosto ad un agile taglio divulgativo e tanto basta per segnalarlo al lettore.

A. C.

LUDOVICA CANTARUTTI, Ologrammi, Rebellato Editore, 1980, pp. 40.

Scrive Carlo Bertocchi nella prefazione che questo « è un libro che si fa leggere e rileggere da chiunque ... ». Forse non è cosí. Quella che ci propone la Cantarutti è soltanto una sensibile prosa d'arte, non sempre d'agevole lettura né d'immediata intelligenza. I brani non sono comunque privi d'una certa dignità ed assicurano all'Autrice un qualche posto (per quanto il nostro sia un pantheon in sedicesimo) nella cultura cittadina contemporanea.

Ci sorprende piuttosto che in questa società massificata, che produce per lo più riformatori, sociologi, comuni visionari e ragionieri (il cui unico ideale è lo scatto d'anzianità) vi sia ancora chi s'interessi

di poesia.

A. C.

RODOLFO PALUCCHINI, La pittura veneziana del Seicento, Alfieri - Electa Editori, 1981, due volumi.

Per una specie d'affinità col nostro gusto decadente, assistiamo al revival d'un secolo, che esordí con gli ultimi esponenti del tardo manierismo (spesso solo